Organo della Democrazia Friulana

Si pubblica il sabato sera.

ABBONAMENTI

INSERZIONI

od avvisi in terza e quarta pagina — prezz di tutta convenionza. I manoscritti non si restituiscono. Pagamenti antroipati.

Direzione ed Amministrazione Piazza Patriarosto N. 5, I's piano."

Un numero separato cent. 5.

Trovasi în vendita presso l'emporio gidralistico-librario piazza V. E., all'edicola, alla stazione ferrovlaria e dai principali tabaccai della città.

### La fine di una buffonata

La commedia chinese volge al termine. Minauciava di trasformarsi in tragedia, per fare pendant all'Africa - invece, grazie al destino, è degenerata in ridicola farsa.

Fin dall'inizio della stolta impresa noi avevamo pronosticato - ad era facile la profezia - che la cosa sarebbe finita o con le busse, o con le beffe. Conoscevamo abbastanza il valore de' nostri omenoni di governo, per poter nutrire illusioni di sorta pella soluzione della faccenda!

È finita - meno male - con le beffe : ma tutto il mondo civile ride frattanto alle spalle degli italiani, e noi dobbiamo arrossire fino alla punta dei capelli per la grottesca figura a cui ci espone il patrio governo!

Ma vi è ancora da dire su questa famosa, anzi troppo famosa impresa... loniale.

Dove la cosa tocca troppo davvicino gli interessi del povero contribucute italiano è da questo lato: cioè che questa pagliacciata ha costato una discreta somma. Ce lo dice l'ex ministro delle finanze Branca in un articolo sulla Flegrea di Napoli. Infatti fra l'altro scrive:

« Si à susurrato che alle maggiori spese « note si siano aggiunti altri nove milioni « di spese militari, tra cui quattro per la « tentata occupazione di Sun Mun dissi-« mulata solto forma di carbone occorso « per la marina ».

Capite? Quattro milioni per avere una pedata nella schiena e sottratti con arte di basso ed ignobile raggiro alle finanze poverissime del paese.

Ed in questi due termini si contieno sempre la finanza della nuova Italia: carpire in qualunque modo al contribuente il danaro per spenderlo improduttivamente, consumarlo senza profitto e gettarlo prodigamente in impreso pazze ed avventurose.

Quando l' Italia vera spazzerà via tutto queste lordure ?....

# ANCORA?...

Nei numeri passati il Paese pubblicò il caso dei generali Pellonx e San Marzano circa la moltiplicazione dei loro stipendi, e per i quali, il San Marzano, si trova ancora in fiera lotta con la Corte dei Conti.

Ora il periodico giuridico I Tribunati di Torino, dopo aver rilevato questo porcherie mette alla luce la bega mossa al governo del generale Stefano Canzio, marito di Teresita Garibaldi.

L'articolo è assai interessante e mette sempre più in evidenza lo spirito di maggiore .... spillatico uni sono animati i protagonisti di questa nuova questione creata al governo. Lo riportiamo solo nella parte che risguarda questo nuovo affare:

c....... L'altra notizia è quella che ri-guarda la lite vertente fra gli eredi Gari-baldi e il Governo per la vendita di Ca-

prera.

« Questa lite pende da circa dieci anni,
e siccome i giornali nell'acconnarvi vi
hauno acconnato in modo "confuso, cost è bene ricordare come questa lite è sorta dieci anni fa avanti al Tribunale di Tempio (Sardegna).

«Il Governo dauque nel 1890 aveva «Il Governo dunque nel 1000 aveva ritenuto opportuno, per ragioni natural-mente strategiche, di espropriare l'isola, e convenne in via amichevole il prezzo con tutta la famiglia Garibaldi in lire 300,000.

« All'atto intervenuero tutti i componenti della famiglia, ma per la signora Teresita Garibaldi-Canzio firmò il Generale Stefano

Canzio cost: « per la moglie Teresita Ga-

ribaldi » e questo contratto venue regolar-mente approvato dalle autorità tutorie.

« In seguito a ciò il Governo fece il deposito del prezzo presso la Prefettura, ma mentre si dovevano compiere le ultime « pratiche » stabilite dulla Legge sulle espropriazioni, la signora Teresita Gari-baldi, autorizzata dat marito Generate Stefano Canzio, citò avanti al Tribunale di Tempio il Governo « protestando di non « aver mai dalo autorizzazione per de-« terminare in via amichevole la inden-« nità affermata dal Decreto Prefettizio, a nita affermata dat Decreto Prefettizio,
« a cui perciò si opponeva », chiedendo che
nol di lei interesse fosse determinato il
prezzo anche secondo il valore morale dell'isola, con un prezzo insomma d'affezione.
« Il Tribunale, naturalmente, di fronte
al fatto che la signora Teresita Garibaldi,
autorizzata dal marito, ripudiava la firma
apposta alla convenzione, dallo stasso pro-

apposta alla convenzione dallo stesso proprio marito, dovette dichiarare che nei rapporti con lei non doveva rimanere ferma le convonzione ed ammise la perizia, di-chiarando però che secondo il rigoroso precetto della legge il prezzo avrebbe po-tuto essere soltanto quello commerciale e non quello d'affezione.

« Non si ricouosos ancora l'esito della

perizia, perché successivamente sulla quota che spettava al Menotti, e che per lui era definitiva, si precipitarono i suoi creditori, ed è questa la lite decisa in questi giorni dalla Corte d'Appello di Cagliari.

dalla Corte d'Appello di Cagliari.

« l' facile però subodorare che i periti, se non concedoranno alla signora Teresita Garibaldi il prezzo d'affezione, finiranno coll'accordare una somma maggiore di quella che le surcibbe pervenuta sulla base delle 310,009 lire, e così avrà giovato, il singolare ripudio che, coll'autorizzazione, del marito, la moglie fece della firma apposta per lei dat marito nella convenzione del 1890. lei dal marito nella convenzione del 1890. « Ora tutto questo complesso di sistemi ohe sono in uso in Italia è penoso ed avvilente il rilevare, ma, diceva magnificamente Dario Papa: « non bisogna mica « credere che quando il giornalista denuncia « unabuso (o ciò che tale gli pare) e chi l'ha « commesso non suppia ch'egli ferisce sempre « al cuore, insieme con un nomo, una fami-« al cuore, insieme con un nomo, una fami-« gliu e porta il dolore dove prima era la « felicità. Benchò abituato a maneggiar « questa tagliente arma che è la stampa, « non dimentica che fa sanguinare, ma il « suo dovere è lì ».

« E il nostro dovers per la verità era di duo generali, riavvicinare l'operato dei diversi per indole e per tendenze, di fronte al Governo del loro paese — poiche un tale operato non ci piace, come non piacera alla grande anima del popolo, ormai avvelenata pei continni disgusti!»

## PARLANO GLI INCOERENTI

Gli uomini senza carattere sono tratti. per giustificare la propria condotta al cospetto degli imbecilli, a dir male di coloro che serbano fede alle idee anche a costo di sacrifici.

Sulla copertina d'un libro testé pubblicato dall'ex deputato Rava, leggemmo l'altro giorno messo la a mo' di epigrafe questo giudizio del Pope, tradotto da G. L. Farini: « Soltanto i pazzi s'occupano delle forme di governo; l'importante è che i popoli siano bene amministrati ».

E noi abbiamo capito benissimo perchè il Farini si sia compiacinto di quel giudizio e l'abbia tradotto dall'inglese. Il Farini cha fu repubblicano colla Giovane Italia, poi ministro di Pio IX e infine servitore monarchico, per dimostrare la propria saviezza doveva far passare per matti gli uomini onesti e d'un sol pezzo.

Ora, qualchecosa di simile ripete Attilio Brunialti sul Messaggero di Roma, serivendo « che, nel fondo, si convince sempre più che parlamentarismo, costituzionalismo od assolutismo, i popoli camminano bene dove sono guidati bene. »

Ed ha il fegato di affermare, proprio ad un mese di distanza dal giorno in oui il Parlamento tedesco respinse quasi senza discussione una legge proposta dall' imperatore, che « in Germania non c' è altro Dio che l'imperatore e il Parlamento è nna lustra. v

No, signori..., senza carattere: in Gormania il Parlamento non è una lustraperchè ha il merito d'essersi ribellato cento volte alla volontà decisa dell'imperatore; ed insigni scrittori politici attribuiscono appunto alla virtà di queste ribellioni la grandezza e la prosperità di quella nazione.

Ma ad ogni modo, quale pietà muovono cotesti nostri bigotti che vergognosi di tutto quanto accade in Italia sotto gli auspici delle istituzioni del loro cuore, nel malcontento universale, nel recente ricordo di ignominiose sconfitte militari e diplomatiche, non trovano altro conforto che nello sfrondare le pobili illusioni che ancora sorridono alla mente dei loro concittadini!

# Anche il signor Gabetti!

« Scriveva Mario Rapisardi che in questo nostro paese

torreggia ad ogni passo un redeutore, nu martire, un galantuom di sasso.

«A questa sohiera già abbastauza numerosa bisogna aggiungere oggi un altro benemerito, il quale non fu però — che si sappia — nè redentore, nè martire : galan-tuomo, non ci sono ragioni per escluderlo.

« Questa degna persona non ha scoperto l'America, non he soritto ne la Divina Commedia ne i Promessi Sposi, non ha winto la battaglia di Legagno no quella di Marengo; musicista, il suo nome non è no Mercadante, ne Donizetti, ne Rossini; — è semplicemente il signor Gabetti.

« Quali sono i meriti che raccomandano ni postori il signor Gabetti a Questo tele; agli ara canomunica in

«Questo solo: egli era capo-musica in un reggimento di fanteria — a piedi — o scrisse nientemeno che la Marcia reale ituliana.

\*La quale -- come sanno tutti, porchè tanto spesso la si sente -- è una marcia molto mediocre, che non può competere coll'inno germanico nè coll'inno inglese; che non ha glorie storiche, come la Marsigliese o l'inno di Garibaldi; che è perfettemente incurante. signess of this differential on he schegglato sui campi di battaglia — ha il solo pregio di servire a tutti gli usi, dalle commemorazioni di Cavour a quelle di Mazzini. Eppure i concittadini del signor Gabetti hanno creduto di scoprire in lui una fulgida gloria passante a svebbero para di faritatte

ria paesana e avrebbero paura di far torto alla storia se non la monumentassero.

«La Casa reale, i Ministeri dell'interno e della pubblica istruzione hanno mandato dei fondi; l'entusiasmo degli italiani fara

«O nazione-carnevale, e non ne hai ab-bastanza di Puolo Incioda?»

Questo vivace articoletto apparve nel Cacciatore delle Alpi di Varene del 18 marzo 1894, per la penna brillante del già suo assiduo e prezioso collaboratore dottor Pangtoss.

« L' entusiasmo degli italiani » che doveva provvedere al resto, dopo le sovvenzioni della Casa Reale e dei Ministri dell'interno e dell'istruzione (ossia coi quattrini di Pantalono) uon si è esplicato, per vero dire con soverchia sollecitudine e spontaneità.

Ci vollero infatti cinque anni, per giungere al sospirato e anspicato fine.

Noi non troviano miglior conclusione di quella data dal dottor Pangloss al suo articoletto di cinque anni fa: «O nazionecarnevale, e non ne hai abbastanza di Paolo Incinda ? » C.a.A.

### PROYOCATORI

Dove non c'à libertà, l'ufficio del giornalista diventa per chi vi si neconcia, qual-cosa che tieno dell'agente provocatore. Gridare miva ai grossi parassiti dello

Gridare viva ai grossi parassiti dello Stato, cantarne le lodi, magnificarne le virtu pubbliche e private, quando è vistato a coloro che a quelle virtu non credono affatto, di esprimere sul conto di quei parassiti nell'interesse del paose, ciò che si crede vero, è pel giornalista che si rispetta se od i lottori, profondamente doloroso ed av-

Doloroso quanto può essere per un figlio il vedere uccidere dalla prosuntnosa igno-ranza di un medico la propria madre e non poter denunciare l'ucoisoro; avvilente quanto la nuillazione del servo a qui sia interdetta la manifestazione di qualunque dizio meno che lusinghiero sul suo padrono.

O gazzettieri eternamente ufficiosi, etornamente proni a chi sta in alto: non sentite il rossore della vergogna salirvi al viso? Non sentite quanto sia triate la vostra complicità con coloro che opprimono, immisoriscono e disonorano la patria vo-

Le vostre lodi sono tanto più vili quanto meno è lecito agli avversari di provare che voi non dite il vero. Senza libertà, sappiatelo e gazzettieri, le vostre parole se anche fossero — e non le sono — disinteressate, si potrebbero cre-dori izzinte della paura.

dori ispirate dalla paura.

Solo nella libertà è l'onore del giornalismo: ove essa manchi, l'ufficio della
stampa cessa di essere una missione per
diventare un abbominevole mestiere.

Queste considerazioni ci sono suggerite dallo spettacolo ignobile che la stampa monarchica e militarista del Regno Serbo offre al mondo civile a proposito dell' ipotetico attentuto contro re Milan.

Pare impossibile! Anche quella..... testa coronata ha, specie nelle classi dei ben pensanti e nella plebe abbrutita, una folla di ammiratori e laudatori!... e l'integerrima magistrature tien loro bordons!

# Bene spesi quei milioni!

Fu culcolato che le spose cagionato del muntenimento delle flotte nelle acque cinesi sono di molto superiori al totale dei profitti che può dare il commercio estero della Cina. Difatti risulta dai dati statistici delle dogane cinesi, che il profitto complessive an-nuale di tutto il commercio estero colla Cina sia di appena 65 milioni di franchi, Ora venendo alle forze navali che le po-tenze tongono nelle acque cinesi, si calcola tenze tengeno nelle acque cinesi, si calcola che cagionino una spesa annua di 79 milioni di franchi, ossia 14 milioni di più dei profitti ottenibili dal commercio che le flotte proteggono. Aggiungeudo i premi che i vari governi pagano alle compagnio di navigazione, che ammontano a 82 milioni di franchi ossia 14 milioni di franchi all'anno, la perdita annua è di 100 milioni!

Sono calcoli alquanto originali, ma che possono sempre insegnare qualche cosa.

possono sempre insegnare qualche cosa.

# Civilta ?....

Dinanzi al Tribunale di Venezia comparve, giorni sono, accusata di furto con-tinuato di cibarie per un importo di lire 8, la bambina dodicenne Elvira Rarisa, di

Risultò al dibattimento che la povera fanciulla, orfana della madre, doveva vivero, essa e un suo fratellino minore, con 15 centesimi al giorno, che le passava il suo bubbo, costretto a lavorare in altro

Nella casa di certo Brunello, dove Nella casa di certo Brunello, dove essa frequentava, spinta dalla fame rubò in parecchie fiate della polenta, del pesce e del salame, cibo questo che essa divideva col proprio fratello.

Quando il presidente le chiese:

« E perchè ti approfittavi della roba altrui? » essa rispose ingenuamente:

« Non era buona di far a meuo. Ma adesso non lo farò più. »

Malgrado queste risultanze, il Pubblico Ministero chiese 35 giorni di reclusione. L'egregio avv. Perosini chiese la asso-

luzione, sosteuendo che il caso pietoso doveva coneigliare i giudici ad ammettere la mancanza di discernimento. mancanza

Ma il Tribunale condannò la fanciulia a giorni di reclusione! Senza commenti. R

# IL PROCESSO DI RENNES

Cio che avviene in questi giorni a Rennes, dinnanzi il Consigiio di guerra che deve nuovamente giudicare Alfredo Dreyfus, appassiona non soltanto gli animi dei francesi così in favore come contro il capitano. ma attira l'interesse, l'attenzione, la morbosa curiosità anche degli altri popoli.

În Italia va però notato che la maggioranza dei giornali, e crediamo quindi anche del popolo, propende a ritenero che nel 1894 sia stato commesso un grande errore ed una enor-me inginstizia.

Ad avvalorare questa opinione è venuto anche il tentato assassinio dell'illustre difensore del giudicabile, l'avvocato Labori, che per poco non rimase vittima del piombo di un infame sicario di un partito fanatico o di coloro che hanno tutto l'interesse a soffocare la verità e ad evitare il trionfo della giustizia.

Non minori argomenti a ritenere l'innocenza di Alfredo Dreyfus furono le vuote, astiose, inconcludenti deposizioni dei generali, la cui re-sponsabilità nell'affare appare evidentissima: generali che si mostrarono ostili, feroci, verso l'accusato, non precisando però fatto alcuno a suo carico e limitando, in definitiva, l'accusa avere Dreyfus scritto il famoso "bordereau,, autore del quale d'altronde si dichiarò il famigerato Esterhazy.

E di fronte poi alle deposizioni di Casimiro Perier, del giudica Bertulus, del colonnello Picquart, che ridussero al nulla le requisitorie dei gallonati, è naturale che l'opinione pubblica, anche quella debole ed incerta, si raffermi a crodere nell'innocenza di Alfredo Dreyfus.

E se ciò non bastasse, oltre ai falsi già constatati, formanti parte del famoso "dossier, secreto, quali il celebre documento fabbricato dal suicida Henry, pullulano ora altri falsi, opera di quel tenebroso con-ciliabolo dello Stato maggiore ai danni del Dreyfus, quelli recenti di pretesi documenti degli addetti mi-litari alle Ambasciate di Parigi, l'austriaco colonnello Schneider e l'italiano colonnello Panizzardi, che esplicitamente li dichiararono apocrifi. E già si annuncia che ora verrà la volta del germanico colonnello Schwarzkoppfen a completare il quadro delle infami macchinazioni dello Stato maggiore francese, sulle quali appoggiovano tutte le speranze dei fautori della nuova condanna di Dreyfus.

Senonche le agitazioni dei nazionalisti, dei partigiani della restaurazione monarchica in Francia, aiutati dai reazionari di tutte le specie peg-giori e dai gesuiti, gettano una luce sinistra sopra codesto affare, la cui definizione è ancora dubbia, e non si può comunque abbia ad esserne l'esito, prevedere quali mali peggiori possano piombare sulla grande nazione vicina. v. l.

# L'AMBULATORIO

del Dott. Giuseppe Murero per la cura delle malattie della pelle b sperto tutti i giorai meno i festivi alle ore 2 1/4 in Via Villaita N. 37. Udine.

Consultationi gratuite: Martedl, Giovedl e Sabato

# CRONACA PROVINCIALE!

Da Pordenone.

# Per la elezione del Sindaco e di tre assessori.

(=) Nel Consiglio Comunale non si pos-sono intendere. Ci sono stata sedici sohede bisnche e nove portanti il nome del Marini a Sindaco.... Dunque nessun risultato.

Per l'assessore effettivo, in luogo del dimissionario Poletti, riusci alla terza vo-tazione il Volponi con dieci voti, e per i supplenti, in luogo dei Faulin e del Sil-vostri dimissionari, Cremonese con dieci, e Gaspardo con sei.

Gaspardo con sei.

Vi pure vitala l'amministrazione indicata
con le elezioni del nove luglio !.... A me
pure di no, se al più giovane degli eletti,
al Marini, non ribolle in petto il desiderio
di fare grandi cose e di diventare popolare.
Imperocchè con i grandi propositi e con
l'ardente desiderio dell'amore del popolo
calamente di messano vincare difficoltà così l'ardente desiderio dell'amore del popolo solamente si possono vincere difficoltà così imponenti come sono quelle che risultano dalla formazione del nostro Consiglio Co-

#### Luce elettrica.

La elettricità, per quanto desiderata, lascia Pordenone al buio.... Mi propongo di fare una conferenza sul competitore di Edison su Nicola Teria, il domatore del sole.... Chi sa che io possa indurre i mici concittadini a confidare più nel mago, che sta al di là dell'Atlantico, che nella Società elettricia che ste in Borger Colona. elettrica che sta in Borgo Colonna. Intanto il Comune incomincia a chiamare

in giudizio questa, chiedendo le sia comminata una multa, e venga costretta a soddisfare tutti i patti del contratto, e primamente quello che ci si dia un po' di luce, mentre ci hanno costretti a ritornare ai

vecchi fanali a petrolio. Se non fara effetto la mia conferenza, questi nostri signori del Municipio non questa nostra signora del intintorpo non giungeranno mai a chiedere la risolazione del contratto per municipalizzare il ser-vizio. E dire che io confidavo tanto nella bramosia di popolarità del Marini !....

#### Del famoso Caffé Commercio.

Il corrispondente della Patria si lagna Il corrispondente della Patria si lagua di quello che ho scritto io sulla risurrezione di questo Caffè... Che c'entra lui?... Ma l'amico B soffre sposso di traveggole. Esso vede quattro dove vi è uno solo; sente gran rumore dove vi è silenzio profondo.... Io dico e sostengo che il vecchio Caffè rimane quasi tutto il giorno senza avventori, perchè dove sonnecohiano i signori della consorteria non garba frequentare a chi è espansivo e va in cerca di tare a chi è espansivo e va in cerca di un po' di sollievo dopo aver guadagnato il pane col sudor della fronte.

#### Da Gemona.

18 agosto La prima seduta del Consiglio comunale.

Alle ore 18 di stasera si riunirono i nuovi consiglieri comunali per la nomina del Sindaco. Erano presenti tutti eccetto i due fratelli Stroili. Presiedeva la seduta l'assessore anziano Glov. Battista Venturini, persona, se non colta, almeno dotata di quel senso comune onde è priva la maggioranza del elericale nostro consiglio

Egli lesse un discorso, preparatogli pro-babilmente dal nasuto Pre Checo, nel quale Della Marina del quale esposo le chiaris-sime doti (quali?) Il programma, disse, di tutti noi deve essere il bene morale e ma-

riale del paese.

A lui rispose il giovane e simpatico con-A lui rispose il giovane s'ampatico con-sigliere della minoranza perito Iseppi. Ringraziando il Venturini del gentile sa-luto inviato ai nuovi eletti, accenno al programma della minoranza: « Noi non programma della minoranza: «Noi non intendiamo, disse, di fare dell'opposiziono chiassosa o dell'ostruzionismo, sarebbe inutile; solamenta dichiariamo fin d'ora che noi combatteremo in tutto e per tutto l'odierno Consiglio, essendo questo formato da elementi contrari all'unità della Patria, contrari a quell'unità che noi vogliamo, noi che intendiamo rappresentare la parte veramente liberale di questo paese. Onde ci asterremo dalla nomina della Giunta e

del Sindaco deponendo scheda bianca, »
Viviesimi applansi del pubblico accolsoro
questa inaspettata dichiarazione che lasciò a bocca aperta sia il presidente, sia il con-siglio e alla quale si associò l'altro consigliere della minorauza l'egregio dott. Libe Celotti.

Dopo ciò si passò alla nomina del sin-daco. Pasquali ottenne voti 14, Della Ma-rina G. B. I, schede bianche 3.

Dopo gli sghignazzamenti del pubblico, il dott. Pasquali s'alzò dichiarando solennemente che egli non accetta ne accett.erà mai la carica di Sindaco.

Il presidente altora rimandò ad altra se-duta la nomina di questo e della Giunta. Dopo il rifiuto del dottor Pasquali, visto

cho ne gli Strolli, ne Della Marina inten-dono di coprire tale carica, quale sarà il sindaco di Gemona?

A Pre Checo l'ardua sentenza. Certamente la scelta cadra sui due dalmenari del vicino sobborgo o sul famoso Lalo, figlio del non mei abbastanza lodato Lalo, figlio del non mai a ammiraglio Tambero; allora gl'interessi degli osti, nonche dei vini cattolici, saranno degnamente tutelati.

Favorite da un tempo buono le feste del tiro a segno rinscirono benissimo sia per il concorso dei tiratori, sia per la buona

il concorso dei tiratori, sia per la buona organizzazione delle feste.

Una parola di lode merita il comitato e specialmento il gentile presidente delle società sig. Antonio Stroili.

Il Cittadino però non può lasciar passars l'inno di Garibaldi suonato dalla banda operaia nel concerto dato in Piazza Vacchia, e come il suo solito offende chi questo inno acclamò.

Non sa l'ingenuo che ciò fu fatto per

Non sa l'ingenuo che ciò fu fatto per allontanare quei quattro corvacci che con la loro presenza infestavano l'ambiente?

### Dichiarazione.

Preg. Sig. Direttore,

Correndo insistente, in questo paese, la voce che io sono il corrispondente gemonese di codesto preginto giornale, dichiaro che io non ho mai inviato note od appunti che servirono per formulare le dette corrispon-

Ringraziandola mi creda Devot. Salvatore Gaggiotti

#### Da Palmanova.

#### Cronaca.

L'articolo di «Alfa» sulla Patria ha secondato il peneiero di tutti coloro che pur non amendo lussi o spese inutili desiderano il decoro ed il benessere della città. Purtroppo sig. «Alfa» nulla giovera por smuovere da questo letargo i nostri uomini dirigenti, ne il suo articolo ne quello di altri.

Activation of the second of th

Hanno comingiato i lavori per l'impiauto della luce elettrica, fuori la por a Aquileia. Se il tempo permettera, potra essere tutto pronto per il mese di novembre. La solita domanda che non ha risposta.

Un provvedimento... non politico do-vrebbe prendero l'ou. Municipio per tutti quei cavalli che provenienti dal vicino impero attraversano a grau corsa i borghi Cividale ed Udine, sollevando polvere e con pericolo delle persone.

### Da Cividale.

. 18 agosto. Per Paolo Diacono.

È il caso di ripetere il vecchio motus in fine velocior, perche davvero non si sta colle mani in mano onde Cividale degnamente abbia a corrispondere nell'occasione dei festeggiamenti e del Congresso storico dei festeggiamenti e del Congresso per il milienario di Paolo Diacono.

Il lungo e dettagliato programma lo avete ricevuto e fu pubblicato da tutti i principali giornali. Intorno ad esso si lavora alaoremente e non è a dubitare che i fatti seguiranno alle promesse.

Frattanto le adesioni di illustri scien-

ziati di ogni parte del mondo al Congresso, sono venuta numerosissimo e numerosi surauno i personaggi che vi parteciperanno, ciocchè darà una grande importanza all'avvenimento.

Graudi aspettative per l'Oratorio « La risurrezione del Cristo » dell'illustre Tomadini: un capolavoro che avra una eccezionale, grandiosa esecuzione, tale da costituire un avvenimento artistico di primissimo ordine. Non vi parlo di altre cose accessorie che

riusciranno interessantissime e che com-pleteranno i festeggiamenti. Cividate dal 3 al 10 settembre sara irriconoscibile. Chi vivrà, vedra! Gisulfino.

# LEZIONI

di Mandolino, Mandòla e Chitarra impartisce il signor G. B. Miani secondo i metodi moderni a prezzi convenientiesimi.

Via Pacio Sarpi (ex S. Pietro Martire) N. G. Udine.

# CRONACA CITTADINA

### Consiglio provinciale.

Facciamo la croneca della prime sedura del nuovo Consiglio provinciale. Vennero nominati Presidente del Consiglio quel fior fiore di forcainolo che è il conte Nicolò Mantica e Presidente della Deputazione provinciale il clericale avv. Ignazio Renier, che nelle ultima allaciari amministrativa. che nelle ultime elezioni amministrative di Udine, portato dai clericali, rimase in

Delle altre cariche, numerose, non oconpiamo perchè già estevamento pubblicate dagli altri giornali cittadini e sulle quali il pubblico avrà formato un giusto

Concetto.

Veniamo invece al dulcis ia fundo od in cauda venenum, come al lettore piace. Quattordici Consiglieri, certamente non sovversivi e fra essi alcuni devotissimi alle istituzioni e quindi neanche lontanamente sospetti, come potra ognuno convincersi leggendone i nomi, proposero il seguente Ordine del giorno

Il Consiglio Provinciale di Udine, convinto che, fondamento degli Stati è la giustizia, fa voti perchè giustizia sia resa ai condamati politici, con una completa

Firmati:

Caparzerani — Concari — D'Andrea —
Francaschinis — Frattina — Gonam
— Gressi — Lacchin — Monti — Pecele — Polisreti — Querini — Reviglio — Sostero.

Mantica, presidente, legge rapidamente e in modo quasi incomprensibile l'ordine del o in moto quindi pur comprensione tordine dei giorno, quindi pur comprendendo il senti-mento dei firmatari, dichiara passare l'or-dine del giorno agli atti, non potendo por-metterne la discussione. I firmatari si alzano in piedi.

Policreti. Domando la parola! Mantica. L'adunanza è sciolta.

E segue una fuga generale. Fu assai notato il reciso rifiuto del cle-ricale Casasola a firmare il voto per l'amniatia.

### Chi ha rotto, paghi.

Ci si manda sotto questo titolo il se-guente articoletto che noi non faccismo he girare ai nostri illuminati, probi e ze-

che girare ai nostri illuminati, probi e zelanti patres patrice:

« Signor Direttore, non le pare, che dopo tanto e quanto è stato scritto sull' argomento della famosa braida ex Codroipo, non se no debba trarre una pratica ed utile conclusiones È facile dire e conchiudero col solito: quello che è fatto, è fatto e chi ga vu, ga vu. Mi sembra troppo comoda questa conchiusione, specialmente comodissima per coloro che sono la causa del malanno avvenuto, e malanno, ben lo si sa, abbastanza rilevante ancho per un Comune abbastanza rilevante anche per un Comune che si atteggia a ricco come il nostro.
Poiche, è vero o no che la vecchia Gianta

municipale poteva competare la famosa braida per il prezzo che venne aborsato dai padri etimmatini o per un prezzo presso

dai padri stimmatini o per un prezzo presso a poco eguale e non volle saperne, quantunque conoscesse la necessità per il Comune di avera quel terreno indispensabile a costituirvi le future scuole elementari?

E vero o no che dopo l'acquisto fatto dai predetti padri stimmatini la stessa, identica, Giunta municipale si deciso a comperare, pezzo a pezzo della famosa braida, per modo che i reverendi, ridendo e gongolando della dabbennagine udinese, trassero tale guadagno da comperare col medesimo il palazzo ex Cernazai, nel quale hanno fondato il loro Collegio arcivescovile?

E vero o no che il Comune, per tali

E vero o no che il Comune, per tali fatti, oltre al danno morale, ebbe un danno effettivo materiale di circa ottantamila

lire?
Stando dunque così le cose, non deve
essere tenuta responsabile civilmente la
vecchia Giunta municipale del danno succitato portato al Comune, e non è obbligo della nuova amministrazione di chiamarla formalmente a rifonderlo? » (Segue la firma)

Il partito commerciale.

A Roma si pubblica un giornale dal titolo Roma Commerciate nel cui ultimo
numero leggiamo un articolo: « Il partito
comnerciale in Italia », rivolgendosi ai
colleghi della stampa perchè appoggino la
fondazione di un partito commerciale italiano che ne tuteli gli interessi molteplici
e complessi. e complessi.

Noi vediamo che, specialmente in questi momenti nei quali il Governo non pensa che ad uccidere le iniziative coraggiose di commercianti, industriali ed agricotori mediante un esoso fiscalismo, l'iniziativa del giornale romane è più che opportuno e merita tutto l'appoggio dei numerosissimi interessati. Essa è ispirata d'altronde al

miglioramento di una classe che lu una grande importanza nella nazione, e noi troviamo che debba essere accolta con fa-vore da quanti vogliono un lieto avvenire per il nostro paese.

#### Ciclismo.

Sotto questo titolo riceviamo e ben vo-

lentieri pubblichiamo:
Vi do no un regolamento che pre-scrive al ciclisti l'uso del fanale durante la notte? Se si, perchè non lo si fa ri-

Leggonsi ogni giorno sui giornali citta-ni contravvenzioni per mancanza di fadini contravvenzioni per mancanza di ra-nale nelle vetture e per corse sfrenate in strada; mai per le biciclette che girano impunemente specie verso sera anche nelle vie centriche, correndo all' impazzata con grave pericolo dei passanti, molte volte senza campanello o senza usarno, moltis-sime senza il richiesto fanale e per i mar-nigniadi.

Provate a fare qualche osservazione a questi eroi, ed essi coraggiosamente fug-gendo vi insulteranno per giuntu.

Giriamo queste opportune osservazioni alle competenti antorità e specialmente al Municipio sperando che i nuovi proposti sapranno impartir ordini severi agli agenti perchè senza riguardi abbiano a constante e punire le contravvenzioni anche a salvaguardia di quelli che i rogolamenti osser-vano.» Un ciclista

#### Edilizia ed igiene.

Ci si comunica:

« Nel giornale La Patria del Friuli di sabato 12 corr. sotto la rubrica Voci dei privati abbiamo letto un articolo intitolato: «Edilizia ed igiene» e firmato Alcuni cittadini. Noi non andremo a fantasticare catalana. No non adutemo più o meno inte-reseati nella faccenda, ma rileviamo solo che il senso dell'articolo è più che veri-

E difatti quel salto sull'angolo della cuea ex Naraini în via Pracchiuso è una brut-tura estetica ed antigionica, nonché una seccature per tutto il vicinato.

Bruttura per le porcherie d'ogni genere che si fermano e formano costante deposito sulla sottostante inferriats, e qui il giudizio agli igienisti. Soccatura per il rumore con-tinuo, il quale come ben dissero gli autori agni igiona.

tinuo, il quale come ben dissero gli autori
del sunnominato articolo, cel tempo renderà
gli abitanti vicini allo stato di sordità. Osserviamo poi chè il salto dov' è costruito è
inattuabile, e di ciò non sappiamo daroi ragione, per cui viene spontanea una do-manda. Perché sapendo di non poter convenientemente impiegare il salto in parola si costruisce un ricettaccolo di materio luride e puzzolenti, e si arreca disturbo a tutto il vicinato, potendo invece costruire un piano sensibilmente inclinato, il quale avrobbe evitato e questo e quello? Alla nn piano sensibilmente inclinato, il quale avrobbe evitato e questo e questo? Alla saggezza ed al ben noto interessamento per il pubblico bene degli attuali egregi amministratori municipali il provvedore a questo sconcio moltissime volte giustamente. lamentato».

#### Le corse.

Non occorre dire che anche quest'anno le corse non fecero che annoiare il pub-blico, essendo unanimemente riconosciuto come uno spettacolo che nou va più. Do-menica scorsa ciò venne dimostrato dalla scarsezza, rimarcata anche dagli altri gior-nali, degli spettatori; martedi la folla cernali, degli spettatori; marteni ia nona cer-tamente non venne per la corsa ma per la Madenna e per la tombola; domani sarà, molto probabilmente, la seconda edizione di Domenica passata.

Ad ogni modo ecco il programma:

Ad ogni modo ecco il programma: Premio delle pariglie: Antrain e Arlecchino; Tacoma e Centella; Orseolo e Guerra. Premi lire 700, 400 e 300. Premio del prato: Jena, Orseolo e Guerra. Premi lire 150, 100 e 50.

# Lo stato del.... monumento

a ridosso del palazzo degli uffici municipali presenta qualche cosa di sudicio e di indecento. Non si sa dove porre i piedi, in qualche riparto la materia liquida e profumatrice rimane e si estende al di fuori per mancanza di politura. Una ruccomandazione facciamo in proposito al Municipio perchè il servizio in generale di questi luoghi segua con maggiore regolarità e sollecitudine.

#### Uno sconcio.

Ci pervenne la seguente: « Ora che è insediata una nuova Giunta CI pervenne la seguena.

« Ore che è insediata una nuova Giunta
di nomini di buon volere si epera che
vorra provvedere circa quella bruttura che
si chiama spanditolo situato in via Gemona
dirimpetto l'osteria Pergola. È questione giene e di moralità. A dir vero il *Paese* più volte ebbe s

battere il chiodo, ma sempre inutilmente.

« Speriamo che sia arrivato il momento per provvedere. » Un abitante.

#### La questione del posteggio.

È stato rifiutato il diritto di posteggio domandato testè da un osercente per poter E stato rifiutato il diritto di posteggio domandato teste da un osercente per poter porre davanti il proprio esorcizio dei tavoli durante spettacoli, mercati ecc. in una strada che ha la larghezza di circa: 30 metri e per la quale ben rara ente passano ruotabili, i quali del resto, messi l'uno vicino all'altro, avrebbero agto di passare anche in sei l

Eguale rifiuto alla domanda, pure appegginta da un tipo tecnico, era stato dato

neggiata da un tipo tecnico, era stato dato dalla vecchia Giunta municipale nell'anno decorso, e appunto per questo non comprendiamo porcho la nuova Giunta lo abbia confermato. Codesta conferma proverebbe una cosa che ci dispiace sincerarebbe una cosa che ci dispiace sinceramente e cicè che, nei riguardi dei posteggi (veggasi lo scandalo dell'occupazione di tutto Mercatovecchio da parte dei Caffò per modo da rendere difficile la circolazione del pubblico) prevalgano i vecchi criteri barcoratici, quei criteri che diedero alla luce fatti che, come quello del Ferro, vennero portati, collo scandaloso risultato avvenuto davanti i Tribunali e che tutti conoscono! соповсопо I

Ritorneremo sull'argomanto.

#### Teatro Minerva.

Fin da sabato 12 corr. sulle scene del nostro Minerva, la *Concrentola* del maestro Rossini, fece accorrero un numerosissimo e scelto pubblico ad applaudire la bricea e divertentissima musica in unione al valen-

Rossini, chè u lui solo spetta il titolo del riformatore delle musica d'allora, scriveva la Cenerentola pel teatro Valle di Roma nell'anno 1817. Dissimo riformatore poichè la musica della Cenerentola segnava una emancipazione del più vecchio aucora sistema di cantare a soggetto, sistema per lo più adoperato da sedicenti compositori i quali non si fidavano altro che della va-lentia degli esecutori che se potevano dirsi lentia degli esecutori che se potevano dirsi fortunati nei loro gorghoggi e nello cadenze, finivano la maggior parte perdendo la bussola e pur anco fuori di tono. Rossini invece fissò le sue agilità in modo da improntarle in sonso drammatico. Così la cronaca di quei tempi.

Il pubblico nostro accolse oggi la Cenerentola con gran festa e le tante bellezze che brillano nello spartito Rossiniano furono approzzatissime, e in maniera tale che le richieste di Dis avrebbero condotto a ri-

le richieste di bis avrebbero condotto a ri-petere quasi tutta l'opera. Non fu altro che conoscendo la fatica dell'esecuzione in uuione alla difficoltà, cortesia volle nel pub-

Protagonista è la signora Guerrina Fab-bri la quale dotata di un potente volume bri la quale dotata di un potente volume di voce ed educata ad ottimissima scuola sa vincere con straordinaria facilità tutti i passi prù difficili della faticosissima sua parte. Essa seppe subito conquistare il pubblico che conobbe i suoi moriti artistici e la segui passo passo per tutta l'opera scoppiando in un uragano d'applausi a

rondò finale cantato in modo insuperabile. Clotitde e Tiste sono le signore Virginia Clotilde e Tishe sono le signore Virginia Novelli e Clotilde Pini-Corsi, le quali possedendo un gradevolissimo timbro di voce, sanno dar molto risalto alla loro parte, priva affatto di effetti per i quali l'artista può omorgere e facilmente strappare l'applauso.

Antonio Pini - Corsi incarna alla perfe-

zione il cameriero Dandini.
Pochi come a lui natura diede la fortuna di possedere una voce baritonale di così estese proporzioni. Nella sua faticosissima parte, sostenuta de artista nel vero senso della parola, col tesoro della sua volumi-nosa voce sa trarre effetti magici e da quell'ugola escono un diluvio di note con nua facilità e chiarezza tali da strappare il più schietto e sincero opplauso. Il cesso da lui ottenuto in queste ser

n piu schietto e sincero opplauso. Il successo da lui ottenuto in queste sere fu grande e non una frase detta sommamente da lui passo senza grandi ovazioni.

Il signor Angelo Chinelli, tenore, non possiede certamente una voce poderosa, ma col suo squieito metodo di cauto, o l'intonazione perfetta e sincera riesce un efficasimo principe.

simo principe.

Il sig. Luigi Tavecchia, basso comico, unitamente ad una bellissima voce, piena ed omogenea, che su spiegare con molta facilità, è molto applandito anche per la sua comicità che sa rendere priva affatto di quella mollezza affattata della quale simo principe. molti artisti del suo rango abusano

Un merito speciale se lo spettacolo va a Un merito speciale se lo spettacolo va a meraviglia indiscuttibilmente, è dovuto al giovanissimo maestro Egisto Tango. Ma se si può dire giovane d'anni non lo si può dire privo di un grande ingeguo e di una vatta coltura da guidare con somma arte nu'orchestra e ottenere da questa, ridotta al puro necessario, il più sicuro degli effetti. Si capisce subito e specialmente depo

esentoma, l'intermezzo del terzo atto, la esectizione dei quali fu una imagnificenza, che l'egregio maestro studio con vera passione il grande Rossini e non una delle bellezzo che racchiuda la spartito di Cencrandola passa inosservato sotto la magion sua bacchetta.

sna bacchetta.

I cori vanno benino:
Una lode va data pare all'impresa rappresentata dai signori Maini e Sabatelli che
con raro intuito seppero presentarci uno
spartito che se conta quasi un secolo di vita pure non può negarsi, sebbene di vecscuola, non vi contenga delle insuperabili bellezze.

Lode pure alla predetta impresa che soppe vincere il difficile compito e presen-tarci una eletta schiera d'artisti, i quali formane un complesso che da anni non si

ricorda l'egnale. Giovedi 17 abbiamo avuta la scrata d'onore della signora Guerrina Fabbri. Che questa sia artista grande lo ha dimostrato il numeroso pubblico accorso a festeggiarla

ed applaudirla specialmente dopo il «Rondo» dell'Italiana in Algeri. Questa sera lo spettacolo è di un' importanza veramente occezionale. Avremo la beneficiata del celebre artista signor Pini-Corsi Antonio e l'opera in un atto del Paer Il Maestro di Cappella. È fuor di dubbio che un affoliatissimo uditorio assisterà allo spettacolo per festeggiare un'artista degno del massimo degli elogi.

Domani ultima rappresentazione.

#### Amaz.

Reclami.

Abbiano sott'occhio tre reclami.

Il primo di un abitante di via del Sale che si lagua perchò l'on Municipio non si decide mai a rinnovare il selciato cho ivi trovasi nel massimo disordine.

Il secondo di un abitante di Via Troppo

Chiuso che domanda perche gli inaffiatori comunali non si degnano di inaffiaro tutta

quella parte della città.

Il terro poi osserva, e giustamente, perchè in molte case e specialmente quello di nuova costruzione non si applica il relativo

Giriamo questi reclami a chi spetta nella ertezza che i tre reclamanti verranno soddisfatti.

#### Programma

dei pezzi di musica che la banda del 12º Reggim cavalleria oseguirà domani dalle ore 20 e mezza alle 22 sotto la Loggia municipale :

municipate:

Marcia militare

Concerto per cornette sul

"Trovatore"

Serenata alla Regina Margherita

Gran centone "Boccaccio"

Polle "Zeide" Verdi Ascolose Suppè Medugno

## LA POSTA DEL "PAESE,

5. Polka « Zaide » . . . .

. Bepe, Sanvito al Tagliamento — Siete vivo, o morte? Da due sottimane non ne appiame niente.

# Ufficio dello Stato Civile. Bollettino sottimannie dal 13 al 19 agosto 1899

Nascito
Nati vivi maschi 9 femmine 10

n morti , I n

Esposti u 1 , 

Totale N. 21

## Pubblicazioni di matrimonio.

Padolicazioni di untrintonio.

Giovanni Maschio frustaio con Emana Visontini sotaiuola — G. B. Degano braccento con Luigia De Potri tessitrico — Vittorio Rioli calzolaio con Anna Zucchiatti casalinga — Antonio Zorzan cantoniero ferr. con Matilda Bianchi operaia — Domenico Mazzetti facebino con Camilla Stofanoni stiratrico — Cosare Bulfoni impiggato con Ivome Malossi agiata — Valontino Cantoni calzolaio con Veronica Cocutto sotaiuola — Tomeso Monoglini tappezziere con Elvira Fautoni casalinga — Pietro Conssin camerica con Anna Morosioli sarta.

Matrimont

### Matrimoni.

Ermacora Milocco cocchiore con Angola Chiesura cameriera — Luigi Cappelletti calzolate con Giulia Passador sarta — Ernesto Liesch agente di com-mercio con Albian Chiador civile.

# Morti a domiciilo.

Morti a douteillo.

Adele Benanni di Giuseppe di mosi 6 — Doselina Martinelli di Angele di giorai 22 — Teresa
Davanzo-Nascimbeni fa Francesco d'anni 90 civile
— Martine Torossi di Martine di mesi 5 — Giacomo Strauline di Remo di mesi 6 — Vincanzo
Fortanato di Carlo di mosi 11 — Valentine Morotti
ta Carlo di anni 63 rivendugliole — Rachele Casati-Piece fu Girolano d'anni 87 civile — Chovanni
Damiani fu Antonio d'anni 63 negozianto — Natale Romanelli di Giovanni di anni 1 — Francesco
Bidischini, fu Pietro d'anni 18 serivano — Ida
Morpurgo di Lustro d'anni 19 sarivano — Ida
Morpurgo di Lustro d'anni 19 serivano —

#### Marti nell' Ospitela Civila.

Antonio Mattioni fu Valentino d'anni 64 pittore — Natale del Ross fu Antonio d'anni 52 agricoltore — Gino Tubarto di Giusappe d'anni 22 — Antonia Pighin - Pagura fu Donunico d'anni 71 con-

Morti nell'Ospizie Esposti.

Giacomo Bonetto di mesi 2,

Totale N. 17 ' dei quali 8 non appartenanti al comune di Udina.

# MONETE IN CORSO & FUORI DI CORSO

#### Monete che hanno corso nel regno.

Pezzi d'ero da Lire 100. Carlo Alberto dell'anno 1859 Carlo III principe di Monaco Impero Francese dal 1857 in avanti.

Pezzi d'oro da Lire 20. Impero Prancese dal 1857 in avanti Principa o di Monaco Repubblica Francese del 1871 Victorio Emanuela dal 1861 in avanti Orecia Umberto I Re d'Italia.

VALORI

Hanno poi corso logale nel regno le monete in ore da Lire 100, 50, 10 e 6, dogli Stati di Francia, Belgio, Svizzora, Grecia, Ungheria, Serbia e Prin-cipato di Monaco.

| Pezzi d'argento                                | di Lire 5.         |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Carlo Alberto                                  | 1839               |
| Governo Provvis, di Lombard                    | dia del 1848       |
| Carlo Felice                                   | 1829               |
| Regno Sardo                                    | 1819               |
| Regno Sardo<br>Napoleonidi                     | , , 1811           |
| Luigi Filippo                                  | 1880               |
| Luigi Filippo .<br>Luigi Filippo Ro di Francia | 1814               |
| Luigi Filippo<br>Napoleone Benaparto           | , 1893             |
| Napoleone Benaparto                            | . 1852             |
| Vittorio Emanuele                              | , . 1861 in avanti |
| Umberto I Re d'Italia                          | 1879               |
| Luigi XVIII                                    | 1824               |
| Luigi XVIII<br>Repubblica Francese             | 1870 "             |
| Belgio<br>Grecia                               | 1878 .,            |
| lirecia                                        | 1885 #             |
| Svizzera<br>  Leopoldo I dol Belgio del 18     | 1886 n             |
| ' respecto I del Belgio del B                  | 849 6 1808         |
| Ropubblica Francess.                           | •                  |
| Pezzi d'argento                                | da Lire 2.         |
| Vittorio Emanuelo dal                          | 1863 in avanti     |

|                                                              | $\mathbf{P}$      | e7.2         | zi 🔻       | ď        | arg | <b>7</b> 81 | ato | d                 | a  | Li    | re                                     | 2                                |    |                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|----------|-----|-------------|-----|-------------------|----|-------|----------------------------------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| Vittorio                                                     | Ba                | านเ          | ue         | lo       | dα  | 1           |     |                   | ٠. |       | 180                                    | 13                               | in | nvanti                           |
| Uniberto                                                     | 1                 | •_           |            | 4        |     | -           |     |                   | ٠  |       | 18                                     | 30                               |    | 11 -                             |
| Ropubul                                                      | ien               | F            | ПŊ         | ce.      | BU  | ٠           |     | ٠                 | ٠. | . • : | 181                                    | 73                               |    | 12 -                             |
| Belgio<br>Grecia                                             | ,                 |              |            | ٠        | •   | 4           | •   | ٠                 | ٠  | •     | 186                                    | ij                               |    | 59 ,                             |
| Grecia                                                       | •                 | •            | •          | •        | •   | ٠           | •   | •                 | •  | •     | 10                                     | 20                               |    | ji .                             |
| Svizzera<br>Impero                                           | ra-a              | ٠.           |            | . •      | •   | ٠           | ٠   | •                 | •  | •     | 100                                    | 70                               |    | n                                |
| Tubero :                                                     |                   |              |            |          |     |             |     |                   |    |       |                                        |                                  |    | i)                               |
|                                                              | $\mathbf{P}_{0}$  | 3 <b>Z</b> 2 | i (        | ď        | erg | ζei         | ıtn | ď                 | e. | Li    | rø                                     | 1                                | •  |                                  |
|                                                              |                   |              |            |          |     |             |     |                   |    |       |                                        |                                  |    |                                  |
| Vittorio                                                     | En                | идг          | 2 (7.0     | lo.      | da  | ı)          |     |                   |    | ÷     | 180                                    | 38                               | ín | avanti                           |
| Vittorio<br>Umborto                                          | 1                 | ,            |            |          | ٠.  |             |     |                   |    | ,     | 189                                    | 33                               | in |                                  |
| Umberto<br>Impero                                            | · I<br>Fra        | ,<br>ne      | 980        | ٠        | ٠   |             |     |                   | :  | ;     | 189<br>180                             | 33<br>33                         |    | nvanti<br>"                      |
| Uniberto<br>Impero<br>Repubbl                                | · I<br>Fra<br>ica | ne<br>F      | oro<br>rat | ıçı      | 380 | •           |     | •                 | :  |       | 189<br>180<br>181                      | 38<br>39<br>72                   |    | 91<br>12                         |
| Umberto<br>Impero<br>Repubbl<br>Balgio                       | I<br>Fra<br>ica   | ne<br>F      | ono<br>rai | ı<br>lçr | 380 |             | :   |                   |    | •     | 180<br>180<br>181<br>182               | 38<br>39<br>72<br>30             |    | 91<br>12                         |
| Umberto<br>Impero<br>Repubbl<br>Belgio<br>Grecia             | I<br>Fra<br>ica   | ne<br>F      | oro<br>rar | nça      | 380 | :           | :   |                   |    |       | 180<br>180<br>180<br>180<br>180        | 33<br>39<br>72<br>30<br>78       |    | n<br>P<br>H<br>H                 |
| Umberto<br>Impero<br>Repubbl<br>Balgio                       | I<br>Fra<br>ica   | ne<br>F      | oro<br>rar | nça      | 380 | :           | :   |                   |    |       | 180<br>180<br>181<br>182               | 33<br>39<br>72<br>30<br>78       |    | 91<br>12                         |
| Umberte<br>Impero<br>Repubbl<br>Belgio<br>Grecia<br>Svizzera | I<br>Fra<br>ica   | ne<br>F      | oro<br>rai | nça      | 380 | •           | :   | • • • • • • • • • |    |       | 180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180 | 38<br>39<br>72<br>30<br>78<br>30 |    | 11<br>12<br>29<br>29<br>20<br>21 |

| F                  | ez | zi   | ď    | aı | ge  | n:  | to | ďa | C  | er   | ւե. 55 | o. |        |
|--------------------|----|------|------|----|-----|-----|----|----|----|------|--------|----|--------|
| Vittorio           | Вn | 1117 | 1110 | le | de  | ıl  |    |    |    |      | 1868   | in | avanti |
| Umberto            | I  |      |      |    |     | ,   |    |    |    |      | 1889   | 1  |        |
| - <u>R</u> opubbli |    |      |      |    |     |     |    |    |    |      |        |    | 50 -   |
| Impero I           |    |      |      |    |     |     |    |    |    |      |        |    | 59     |
| Bulgio             | •  |      | •    |    | •   | •   | -  | •  | •  | ٠    | 1887   |    | 19     |
| Gracia             |    |      |      |    |     |     |    |    |    |      |        |    | 11     |
| Syizzera           | •  |      |      |    |     |     |    |    |    |      |        | •  | 11     |
|                    |    |      | T.   | ്ഹ | 001 | ta. | Æ  | N  | 10 | آمرا | ì .    |    |        |

Hanno corso legale soltanto quelle del Regno Monete di Rame.

Hanno corso logale nel Regno tutti i pezzi di rume da Cont. 10, 5, 2 e 1 di solo conio italiane.

## Moneto non legalmente in corso.

Monete di Nickel.

Tutte le monote di queste metalle coniate dagli altri Stati non hanne valore presse le Casse delle State, quantunque necettabili in commercio.

## Monete di Rame.

Le monete di rame de Cont. 10 e 5 di Stati Esteri, occottuate le Argentine, Grache e Papaline, possono commercialmente essere accettate, ma non hauno valore nelle Casso dello Stato.

## Monete fuori di corso.

Pezzi d'argento da Lire 5. Ferdinando II Stati Uniti di Columbia

(qualunque conio)
Repubblica della Nuova Granata "
Repubblica Messicana "
Raymania" Repubblica della Nuova Granata
Repubblica Messicana
Repubblica del Chill
Ropubblica Argentina
Repubblica Peruviana
Francesco II
Gregorio XVI
Isabella Regina di Spagna del 1850
Amedeo I Re di Spagna del 1871
Alfonso XVI
Fordinando I 1875
Fordinando I 1876
Massimiliano del Messico

Paggi d'arganto di Live

Pezzi d'argento di Lire 2. Vittorio Emanuele dal 1800 al 1862 Pezzi d'argento di Lire 1.

Vittorio Emanuole dal 1861 al 1862 Impero Francese anteriori al 1868 Grecia 1862

Pezzi d'argento da Cont. 50. Tutti quelli anteriori al 1868 di qualunque State.

GREMESE ANTONIO, gerente responsabile.

Tipografia Cooperativa Udiness.

# La tassa sull'ignoranza

(Telogramma della Ditta editrico) Estrazione di Venezia del 19 agosto 1899 6 50 29 19 88

# FABBRICA TENDE A GRIGLIE

## di DE GIORGI e FIOR Vedi avviso in quarta pagina



Signori ANGELO MIGONE e C. Profumeri — MILANO.

La loro Acque Chinina-Migone sperimentata già più volte la trovo la migliore acque da toletta per la testa porche igionica nel vero senso, è di grato profumo è veramente adatta agli usi attribuitele dall'inventore. Un bravo o buon parrucchiere ne dovrobbe essere sompre fornito.

Tanti rallegramenti e salutandoli mi professo di loro devotissimo Dott. GIORGIO GIOVANNINI Ufficiale Sanitario Latora (Roma).

Signori ANGELO MIGONE e C. — MILANO

La vostra Aqua di Chinina di seave profuno, mi fu di grando solliovo. Essa mi arrestò immediatamente la caduta dei capelli non solo, ma no li feco crescere ed infuse loro forza e vigore. Le pellicole che prima erano in grande abbundanza sulla testa, ora sono totalmente socongenza. Ai misi figli, che avevano una capigliatura debole e rada, coll'uso della vostra acqua ho assicurato una lucurroggiante capigliatura.

CESIRA LOLLI.

L'ACQUA CHININA-MIGONE tanto profumuta che inodora, non si vende a peso, ma solo in fiale da L. 1,50 e L. 2 e in bettiglie grandi per l'uso delle famiglie a L. 5 e L. 8,50 la bettiglia da tutti i Farmacisti, Profumieri e Droghieri del Regno.

Deposito generale da A. Migone e C., Via Torino, 12 - Milano Alle spedizioni per pacco pastale aggiungere 80 cantesimi.

**45252525252525252525252525** 

# mitissim eseguisee ಹ puntualità Š questa Tipografia esaffezza e con Voro Ξ

BCC, nel lavoro e buon d'ogni qualità. 11 Capimastri Ъ Chiuso n.

÷ garantendo Percio

# DE GIORGI E FIOR

UDINE

VIA DELLA POSTA N. 9

# fabbrica tende A Griglie

in legno naturale e colorato con catenella metallica



Queste tende, che hanno la specialità di riparare la luce viva del solo lasciando libera la corrente d'aria, sono addattatissime per scuole, uffici, alberghi, casini di cam-pagna, stanze di lusso e per ogni altro locale. che hanno la specialità di riparare la

Si ricevono commissioni su qualunque forma e misura: Lavoro inappuntabile — Prezzi modielssimi.

# ORABIO FERROVIARIO

| ** ' '             | 14             |                        |             |
|--------------------|----------------|------------------------|-------------|
| Partenze           | Arriv          | Partenze               | Arrivi      |
| Da Udine           | a Venezia      | Da Venezia             | a Udine     |
| M. 2               | 7,—            | D. 4.45                | 7.43        |
| 0. 4,45<br>0. 6,05 | 8.50           | 0, 5,12.               | 10.7        |
| O. 0.05            | ,              | 0. 10.50               | 15,25       |
| D. 11.25           | 14,15          | D. 14.10               | 17.—        |
| 0. 13 20           | 18.20          | A. 17.25               | 21,45       |
| 0, 17.30           | 22.27          | M. 18.25               | 23.50       |
| D. 20.23           | 23.05          | 0. 22.25               | 2,45        |
| Da Udine           | a Portogr.     |                        |             |
| 0 7.51             | 10.—           | Da Portogr.<br>M. 8.03 | a Udino     |
| M. 18.10           | 15.51          |                        | 9,45        |
| 0. 17.25           | 19.33          |                        | 15,48       |
|                    |                | M. 17.28               | 20,35       |
| Da Casarsa         | a Portogr.     | Da Portogr.            | a Casaran   |
| 0. 5.45            | 6.52           | 0. 8.10                | 8.47        |
| 0. 9.13            | 9.50           | 0. 13.05               | 13.50       |
| 0. 19.05           | 19.50          | 0, 20,45               | 21,25       |
| Da Casarsa         | a Spilimb.     | Da Spilimb.            | в Сазагза   |
| O. 9.10            | 9.55           | 0. 7,55                | 8,85        |
| M. 14.35           | 15.25          | M. 13,15               | 14          |
| 0. 18.40           | 19.25          | 0 17.30                | 18.10       |
| Da Udina           | a Cividale     | Da Cividate            | a Udine     |
| M. 6.06            | 6.37           | M. 7.05                | 7,34        |
| M. 9,50            | 10.18          | M. 10.33               | 11 —        |
| M. 11,30           | 11.58          | M. 12.26               | 12,59       |
| M. 15.58           | 16.27          | M. 16.47               | 17.16       |
| M, 20 40 .         | 21.10          | M. 21.25               | 21.55       |
| Da Udine           | a Pontebba     | Da Pontebb             |             |
| 5.8                | 8.55           | 0. 6.10                | 9.—         |
| D. 758             | 9.55           | D. 9.28                | 11.05       |
| 0. 10.35           | 13.39          | 0. 14.39               | 17.06       |
| 0. 17.35           | 20.45          |                        |             |
| D. 17.10           | 10.10          | O. 16.55<br>D. 18.39   | 19.40       |
| Da Udine           | a Triests      |                        | 20.05       |
|                    | 9 . 1 1/14619  | De Trioate             | a Udino     |
| O. 8.—<br>M. 15.42 | 10.37<br>19.45 | M. 20,45               | 1.35        |
| 0. 17,25           | 19,40          | 0, 8,25                | 11.10       |
|                    | 20.30          | м. 9.—                 | 12,55       |
| M. 3.15            | 7,30           | D. 17.35               | 20,         |
| De San Gior        | gio a C        | orvignano              | a Triente   |
| 6,10               |                | 0.30                   | 8.45        |
| 8,58               |                | 9.13                   | 11.20       |
| 14.50              |                | 15,10                  | 19,45       |
| 21.04              |                | 21.30                  | 28.10       |
| Da Triesto         | a Carvi        | gnano s                | San Giorgia |
| 6.20               | 8.9            | 15                     | 8 50        |
| 9,                 | 11.4           | ID                     | 12.—        |
| 17.85              | 19,1           |                        | 19.25       |
| <del>-</del> ,     | 21.4           |                        | 22          |

#### TRAMVIA UDINE - SAN DANIELE 8.1 12.23 15.15 19.05 16.35



La Sonnamble Amu (PAnico dà consulti per qualungne malattia e domunda d'interessi pardensa devono serivere, se per malattia per idensa devono serivere, se per malattia i di sintomi del male che soffrono — se per ed dafiari, dichiarare ciò che desiderano sali invierano La bi n'ettera raccomandata lina-vaglia al professore Pletro d'Amico ma, piano secondo BOLOGNA.

### di DOMENICO DE CANDIDO

CHIMICO - FARMACISTA

Via Grazzano - UDINE - Via Grazzano

Grandi Diplomi d'Onore alle Esposizioni di Lione, Digione 6 Roma.

### VENTI ANNI DI INCONTRASTATO SUCCESSO

Premiato con Medaglie d'Oro alle Esposizioni di Napoli, Roma, Amburgo ed altre a Udine, Yenezia, Palermo, Torino 1898.

CERTIFICATI MEDICI. - È prescritto delle autorità mediche, perchè non alcoolice, qualità che lo distingue dagli altri a mari,

### PREFERIBILE AL FERNET

Prozzo L. 2.50 la bott da litro — L. 1.25 la bott da mezzo litro. Sconto ai riveuditori

Trovasi Depositi in tutte le primarie Città d'Italia.

Tip. Cooperativa

visita 0 pagina a prezzi della massima convenienza.

Inserzioni in terza e quarta

Insuperabile!



di fama mondiale

Con esso chiunque può stirare a lucido con facilità. Conserva la biancheria.

Si vende in tutto il mondo.

1899 - Anno IVº - 1899

# PAE

Giornale Domocratico Settimanale

Prezzi d'abbonamento:

Italia: Anno L. 5.00 Semestre » 1.50

Estero: aggiungere le spese postali.

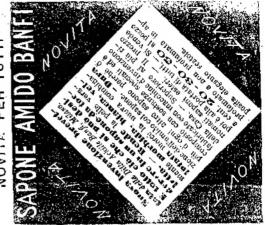